



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO D.10.2.15.II.9.





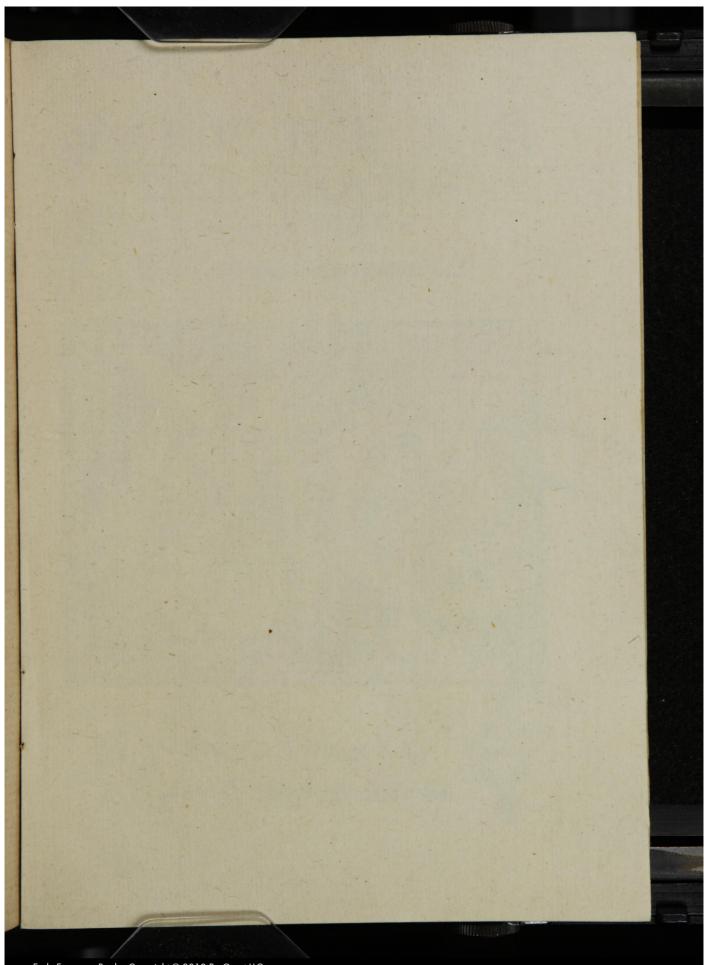



## NOVELLA DELGRASSO LEGNALVOLO.

Cosa molto piaceuole eridiculosa.



IN FIORENZA.

Appresso Allescalee di Badia



# JE LLacilloifireNo

BLL A Città di Firenze, & ne gl'anni Domini 1449. come era usanza trouarsi vna Domenica sera a Cena una brigata di giouani in casa d'uno gentil'huomo di Firenze che haueua nome Thomaso di Pechori, il quale fu persona honoreuole, & da bene, & follazzeuole, & volentieri fi trouaua in brigata, & cenato che bebbeno, & istandosi al fuoco & ragionando di molte cose, perche tut ti erano vsati, & vsauano insieme, dissel'uno di loro, che vuol dire che istasera non ce voluto venire a cena Manetto, & tutti glie l'habbiamo detto, & non habbiamo potuto conducerlo. Il detto Manetto era uno che faceua le tarfie: & staua à bottegha in su la piazza di S. Giouanni, & era buon maestro di detto tarsie, & d'in tagli di legniame, & faceua molti colmi di tauole di donne, & era piaceuolissima persona, anzi semplice che no, & era d'anni vent'otto, o circa & perche egl'era compresso, & di persona grande: era chiamto il Graflo, & sempre era usato di trouarfi in questa brigata, che tutte erano persone sollazzeuole, & che si dauano in sieme buo rempo. Costui o per faccéde, o per bizzarria ch'alcuna volta ne sen ia, o se ne fuse la cagione, questa sera essendogli piu volte istato detto mai non volle acconsentire d'andarui, il percheragionado co Boro in sieme, & fantastico che di cio fusse la cagione, & non lo Sapendo uedere conchiuso tutti d'accordo, per certo ch'altro che bizzarrianon dee estere, il perche tenendosi vn poco dallui iscerniti disse quello che comiciato hauea, de perche non facciamo allui qual che trappola accio ch'egli non s'aunezzi a trarci come pagholini, a cui vn'altro rispose. Et che potremo noi fare, se non fargli pagare vna cena, o simil zacchere. Bra tra questa brigata, che cenato haueano insieme uno il quale hauea nome Filippo di Ser Brunellescho, il quale per la sua uirtu credò che fussi da molti conosciuto. Costui era molto vso co Manetto detto Grasso, e molto sapeuadi sua conditione, perche istato al quanto sopra se comincio a dire brigata se noi uogliamo, e mi da il cuore che noi faremo vna bella uendeta del Grasso, per modo che noi haremo ancora grande piacere & sol lazzo insieme, & quello che mi pare, si è che noi li diamo a credere che sia di semedesimo transmutato in vn'altro, & che non sia piu il Graffo, ma sia diuentato vn'altro huomo, a cui e com pagni risposo no questo sarebe impossibile a fare a cui Filippo assegnato loro sua ragione, & argumenti : come colui ch'era di sottile intelletto, & brieue, mostrò loro questo potersi fare. Et rimasi insieme del modo eordine

e ordine ch'aucssino atenere ciascuno, & rimasi di dargli a credere che fussi diuentato vno ch'aueua nome Matheo, che era di loro copagnia. Il primo incominciamento fu la seguente sera inquesta for ma cioe Filippo di Ser Brunellesco piu dimestico del Grasso, che nessuno de gli altri sen'ando alla botthega sua & quiui giungendo comincio a ragionare con lui di diuerse cose, & cosistando un pez zo, giunse come dato era l'ordine alla detra bottegha vno fanciullo molto in fretta, & domado sarebbe qui capitato Filippo di Ser Bru nellesco, o sarebbeci? a cui Filippo fatto inanzi disse ecccomi qui, chè usi tu cercando, & chi ti manda, a cui il fanciullo rispose, e vi conuiene venire teste infino a casa uostra, per l'amore che da due ho re in qua, eglie uenuto uno grande accidente a uostra, madre, & e quali che morta, e che uenite tosto: Filippo fatto uito d'hauere di questo caso grande malinconia, disse Dio m'aiuti, & dal Grasso pre se licenzia El detto Grasso come suo amico disse, io voglio uenire teco, se niente bisognasse fare, queste sono cose che non si vuole rispiarmare gli amici, Filippo il ringratio, & disse io non uoglio che per hora tu uengha, ma se niente accadera i te lo mandero a dire, Et partito Filippo facendo sembianti d'andare a casa, dato vna sua vol ta se n'ando a casa il Grasso, la quale era dinanzi a santa Reparata. & aperto l'uscio con un coltellino, come colui che sapeua l'usanza, se n'ando sue, & serrossi dentro col chiavistello, per modo che perso na entrare non ui poteise. Il Grasso haueua la madre, ma ella era ita in poluerofa a uno suo podere che haueua per far bucato. & di di in di doueua tornare Il Grasso serrato c'hebbe la sua bot rega, andato parecchi passi, & di su ingiu piu volte per la piazza di san Giouanni come era di fare hauendo tutta uia il pensiero a Filip po di ser Brunellesco & compassione pe fatti della madre pur essendo circa yn'hora di notte, disse infra se. Hoggi mai Filippo non hara bisogno di me, poi che non ha mandato per me, & deliberato d'andarsene a casa sua, & giunto all'uscio, il quale saliua dua scaglio ni, volle aprice come era vsato di fare, & piu volte prouò, & non potendo aprire s'auide l'uscio esser serato dentro, il perche picchiato forte diste, chi e sù, apritemi, auisandosi che la madre fusse tornaa di villa, & serrato l'vscio dentro, Filippo il qual era dentro fatofi in capo di Scala disse, chi è giù contrafacendo la voce del grasso cui il Grasso deste apritemi. Filippo finse che chi picchiaste fuste di juello Matteo che voleuano dare adintendere al Graffo che fuffe di uentao.

in

buo

(en

200

10

che

niti

11,3

ha-

(ua

212

do do

uentato. Et facendo vista d'esfere il Grasso dicea, de matheo vatti con Do, imperoche ch' io ho briga affai che dian zi sendo Filippo di ser Brunellescho a bottegha mia, gli su venuto a dire come la madre da poche hore in quà istaua in caso di morte, il perche io ho la mala sera, & riuoltossi adietro mona Giouanna, fate che io ceni, impero che'l vostroe vn grande vituperio, che due di che voi doueuate tornare, & tornate pure teste di notte, & cosi disse parecchi parole rim brottose contrafacendo tutta via la voce del Grafio, la madre del Grasso haueua nome mona Giouanna, il perche vdendo il Grasso colui che era in casa gridalle, & parendogli la voce sua, disse fra se che vuol dir questo, e mi pare che costui che e fussime, & dice che Filippo era al la bottegha: & come gli fu venuto a dire che la madre istaua male, & ostre accio grida con mona ciouanna, per certo i sono ismemorato. Et isceso i dua scaglioni tirandosi adietro, vno sopragiunse come era ordinato, uno che haueua nome Donatello intagliatore di marmi & amico del Grasso, & giunto allui albarlume, disse buona sera Matheo vatu chaendo il crasso, pure teste sen'andò egli in casa, & detto cosi se n'andò via il Grasso sempre mai sera marauigliato vedendo Donatello chiamarlo Matheo hora piu si mararauiglia & ritornossi in su la piazza di San Giouanni, & diste frase istarò tanto qui che ci capiterà chi che sia che mi chiamerà che io sia Et cosi stando mezzo fuori di se, quivi giunse come era ordinato quattro famigli dell'ufficiali della Mercantia, el Notaio della cassa del detto vfficiale, & con loro vno che haueua hauer danari da quel lo Matheo chel G asso si cominciaua a dar a credere, & accostatosi costui al Grasto si volse a i Notai & a fanti, & disle menate cos ui che glie il mio debitore che pur tanto sono istato alla traccia ch'io l'ho giunto: Efamigli & il Notaio preseno, & cominciandolo a menare il Grasso riuoltossi a colui ch'el faceua pigliare & diceua che ho io a fareteco che tu mi fai pigliare, di che mi lascino che tu m'hai colto in iscambio chio non fono forse chi tu credi, & fai villania a farmi questa vergognanon hauendo a far nulla teco: Costui fattosi innanzi, & guattollo molto bene in uiso. come non hai a far nulla meco, si che io non conosco Matteo mio debitore, io t'ho scritto in su'l libro, & ho la sentenzia hauuta all'arte tua gia fa uno anno, ma tu fa bene come vno cattivo a dire che tu non sia Matheo, ma altro ti conuerra a paghare in buona fe, menatelo pur uia, & vedremo alla pregione se tu sara desso, è si, o nò, & cosi tutta uia gridando ingli parliate, & ingegnateur di trargli questa fantasia del capo, & di cio ui saremo sempre obligati. Il prete era seruente persona il percherispose che molto uolentieri, & che segli lo vedesse, & fauellassegli egli s'auedrebbe bene del fatto, & che egli direbbe tanto, che forsegli trarrebbe questo fatto del capo, & missonsi in uia, & giunta a casa entrarono in amera doue egli era : il prete entro solo & quando il Grasso widde che si sedea, si leuo, ritto. Il prete disse buona sera Matheo, il Grasso rispose buona sera & buono anno, che andate uoi cercando, a cui il prete disse io sono uenuto per istare un poco tece, & per tanto ponti qui a sedere un poco qui allato a me & dirotti quello che uoglio. Il grasso per ubbidire si gli pose a se dere allato, a cui il prete incomincio in questa forma. la cagione il perche io son uenuto qui Matheo si e, che pare che a questi di tu fussi preso per tuoi debiti alla Mercantia; & secondo ch'io sento; tu te ne dai & hai dato tanta maninconia, che tu sei in su lo impazare & infra l'altre sciochezze ch'io odo, che tu ha fatto & fai, sie, che ju di che non sei piu Matheo, ma di che se il Grasso legnaiuolo, che sta da San Gicuanni, il perche se questo e, tu se forte da riprende re, che per una piccola aduersita tu te n'habbi posto tanto dolore al cuoie, che tu ne siauscito di te: Et per tanto io non voglio che tu fecci piu cosi, & per mio emore voglio che da hora inanzi tu mi promette di leuarti da questa fantasia, & attendere effare i fatti tuoi, ceme fanno gl'altri huomini & di questo farai grande piacere a questi tuoi fratelli & a me, & oltre accio grande utile & bene di te, in peroche se questa voce ti salle ficassi addosso, che tu sia vscito di te, ternando poi nel miglior sentimento del mondo, sempresi dirà per che tu faccia, che tu sia suori di te, & sarei come uno perduto, fi che conchiudendo dispone d'ester huomo, e non hestia, & lascia andare queste frasche, & di cic ti priego charamente. Il Grasso vdito costui cen quanto amore gli diceua questo fatto, gli rispose ch'era disposto di far quello che gli haueva detto, perche conosceua che tutto gli diceua il bine, & vtile suo che da quello punto innanzi mai piu non se darebbe a credere d'essere il Grasso, come per infino al hora fatto haueua, ma che da lui voleua vna gratia se possibile fossi, & questo era, che verebbe vn poco parlare con quello Grasso legnamolo, & discrederfi : a cui il prete rispose, tutto cotesto e contrario a Dio, & fatti tuoi, & ancora veggo che tu hai questo fatto nel capo pregoti che tu

o se

he die io io

ne,

ma-

araale ale ale ale ale ale

the ho as ho

fia sauio, & che ti bisogna parlare col Grasso, che quanto piune parlerai piu iscoprirai questo fatto, & tanto intorno acciò gli disse che egli lo fe concento, che non gli douesse parlare. Et partitosi dis. se cio che gli haueua promesso, & nella istanza chel Prete haueua fatto col Grasso v'era venuro secretamente, Bilippo di ser Brunellesco, & haueua recato in vna ampolla vno beueraggio, & diste all'uno di que dua fratelli, fa che mentre che voi cenate tu gli dia bere questo in che modo tu puoi, che non se ne auegha. Questo e cosa chel farà si forte dormire, che mazicandolo tutto non si sentirebbe per qualche sei hore. E fratelli tornatiin camera si posono a cena co lei insieme, & eragia valiche tre hore, & cosi cenando gli diero il be uerone per modo che glinon s'n'auidde. Et cenato che hebbono, istati cosi vn poco al fuoco la medicina incominciò adoperare per modo chel Grasso non poteua tenere gli occhi aperti per il granson no che gli era venuto, a cui costoro dissono Matteo e pare che tu caschi di sonno, disse il crasso, io vi prometto che poi ch'io nacqui, mai si grande il sonno non hebbi, che s'io fusisistato vn mese senza dormire si basterebbe, & per tanto senza piu istare, io mi voglio andare al letto, & cominciato a spogliare appena pote resistere di scalzarsi & entrare nel letto che si fu adormentato fortemente, & rusaua come' vn porco: in su l'hora accio diputata, giunse Filippo di ser Brunellescho con tre compagni & entrarono nella camera doue egli era & sentitolo forte dormire, il presono, & missonlo in vna zana con tutti e suoi panni, & portaronlo a casa sua, oue per ventu ra ancora la madre non era tornata di villa, & portatolo infino al letto dentro ve lo missono, & posono e panni suoi doue egli gli so-Jeua porre quando si spogliaua. Et fatto questo, tolsono le chique della bottegha sua, la qual'era appicara a vn arpione nella camera, e andatisene alla detta bottega apersono e dentro entrati, tutti e suoi ferramenti della bottega da lauorare tramutarono del luogo doue erano i ferri delle pia le:traffono de ceppi & missono il taglio di so pra; & il grosso di sotto, & cosi feciono a tutti i martelli & lascie iutti trauolfono, & simile tutta la bottega trauolfono, che pareua, che ui fussi istato i demoni. Et la detta bottegha riferrarono, & riportaronne la chiaue a casa in camera del Grasso, & l'uscio riserrato s'andorono tutti a dormire a casa loro. Il Grasso alloppiato del beueraggio, dormi tutta quella notte senza mai fentirsi. Ma la mattina in su l'auemaria di santa Reparata, & destatosi & estendo gia buona mattina

## MARCINA

200

lbe

no,

fon

11 (3.

enza

oan-

bogi

loue

entu

10 al

110-

ique

ra, e

loue

afcie

(U2)

111-

rato

he.

ona ina mattina riconosciuto la Campana di santa Reparata, & aperti gli occhi, & gia alcuno spiraglio daua per la camera il perche subito riconobbe d'essere in casa sua, perche ricordandosi di tutte le cose pascose passate. Cominciò hauere grande marauiglia, ricordandosi dou'era la sera, coricatosi & disse Iddio m'aiuti : Bt vscito del letto, & vestitosi, tolse la chiaue della bottega, & andossene la, & apersela, & giunto dentro uidde tutta la bottega rauiluppata, e ferri tutti disordinati & fuori dell'uso loro, il perchenon gli su piccola admi ratione, pure volendogli ressettare, & mettendogli doue doueano istare. In quello giunse dua fratelli di Matheo, & trouandolo cosi impacciato, tacendo vista di non conoscerlo disse l'uno di loro buon diMattheo. Il graffo riuoltossi & riconoscendogliva poco nel viso disse buondi & buonanno che andate cerchando disse vn di loro, noi te lo direno. Eglie vero che noi habbiamo vuo nostro fratello ch'a nome Mattheo, il quale d'alcuno di in qua, per una presura che gli fu fatta per maninconia se glie volto va poco il ceruello & fra l'altre cose che dice : si è che dice, che non è piu Matheo, ma dice che è il maestro di questa bottega che pare ch'abbi nome il Grasso, & noi hauendolo molto amunito & fattogli dire pur hiersera il Prete che è vna bona persona allui haucua promesso di leuarsi da questa fanta ha & cen ò della miglior voglia del mondo, & andossi a dormire in nostra presenza. Di poi istamani che persona non lo senti s'usci di ca sa, & doue e si sia ito non lo sappiamo. Et per tanto noi erauamo ve nuti qui per sapere se ci fusse capitato, & se tu ce ne sapessi dire nul la. Il Grafio ismembraua mentre che costoro gli diceuano queste parole. Etriuoltofsi diffe io non fo che frasche sono queste che dite, Matheo non cene venuto qui; & se dice d'estere me ; e fa si chiamare il Grasso, è atto ditristo, s'io mabocco con lui, io mi voglic isbizzarire e sapere s'io sono lui o egli me, che diauolo e questo da due di in qua. Et detto questo tutto pieno d'ira & preso il mantello & tirato ase lo sportello della bottegha & lasciati costoro se nandò verso santa Reparata forte minacciando. Costoro si partirono, e'l Grasso se n'andò in santa Reparata. Et andaua di giù in su per la chie sa che pareua vn Leone tanto era arrabbiato in questo fatto, & cost istando quiui giunse vno chera stato gia suo compagno del Grasso nsieme in bottega di maestro Pellegrino delle tarsie che staua in ter azil qual giouane di piu anni s'era partito, & ito in Vngheria & laueua fatto molto bene fatti suoi, & in questi tempi era ven u

toin firenze per sapere se poteua condurre di la vn maestro dell'arte sua per molti lauori che lui hauea tolti affire, & piu & piu vol ten'haueua ragionato col Grasso pregandolo che gli v'andasse mostrandoli che in pochi anni eglino vi doueterebbono ricchi, il quale come il Grasso il vidde uenire verso di se in santa Reparata di subito si delibero d'andarsene con lui, Et fattosegli inanzi gli disse. Ta le tu m'hai molte volteragionato s'io me ne uoglio uenire teco in Vngheria & io t'hosempre detto dino. Hora per vn caso che me interuenuto, & per differenza ch'io ho hauuta con mia madre, ho deliberato in caso che tu voglia. Mase tu ha il capo accio, voglio essere mosso domattina, imperoche s'io soprastes, la uenuta mia sarebbe guasta, il giouane gli disse che questo egli haucua molto caro ma cosi domattina non potrebbe andare chaucua molte facende, ma che gli se n'andassi l'altra mattina inanzi. Et che gli l'aspettassi a Bo logna & che in pochi giorni ui sarebbe: Et cosi fu fatto, & andoro no in Vngheria.

#### on 3 offerd hamma IL BINE:

#### SONETTO.

evom C'Empre fidice ch'un fa male a cento Ben ch'a me paia che non fia de uuto Per vno inganno ch'io ho riceuuto Seguire intendo tal ragionamento Prestaia vno chemolto mene pento Vn libro, & quando e l'hebbe affai tenuto Et e proud che me l'hauea renduto Onde a me ne convenne essere contento Si che veruno mi chieggia piu imprestanza Accionon m'interuengha com'e suole Chi perda il Libro; & anche l'amistanza, Ma pure se da me per forza vuole Arrechi à me si fatta ricordanza Ch'm piè facci tener le sue parole Chi non vo senza squole Impari piu ignuno alle mia spese Che villan sia, & io a llui cortese.



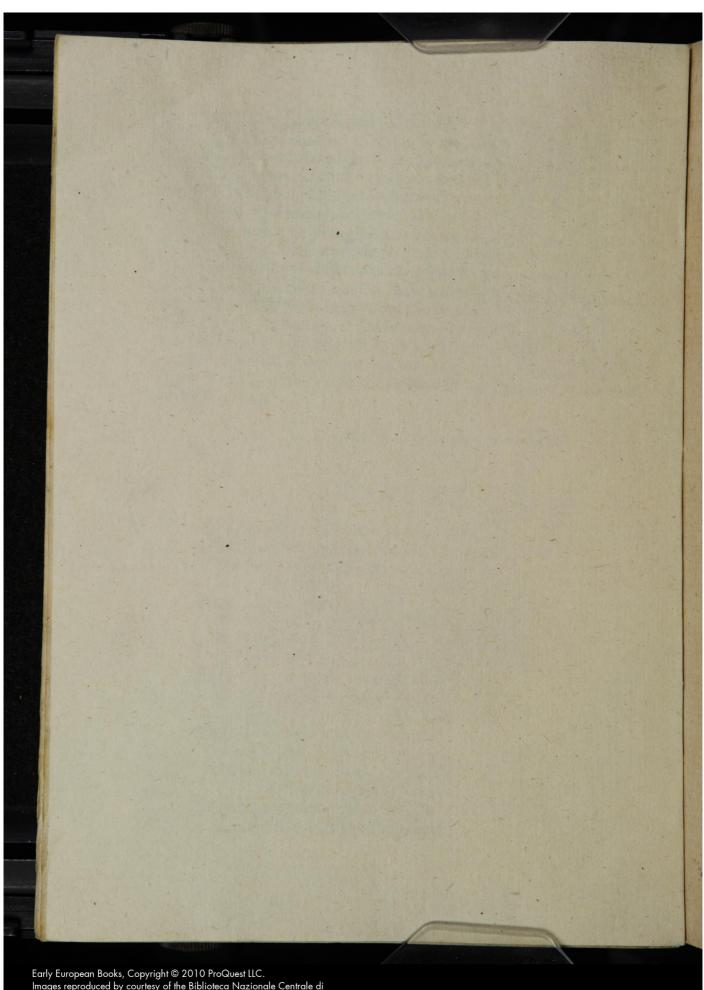

